# LIBRETTO CORRENTE ASCENSIONALE, da Castell'Umberto ad Avignone Vincenzo Lo Iacono

## S'IO CREDESSE

Testo: Francesco Petrarca – Musica: Vincenzo Lo Iacono

S'io credesse per morte essere scarco del pensiero amoroso che m'atterra, colle mie mani avrei già posto in terra queste mie membra noiose, et quello incarco;

ma perch'io temo che sarrebbe un varco di pianto in pianto, et d'una in altra guerra, di qua dal passo anchor che mi si serra mezzo rimango, lasso, et mezzo il varco.

Tempo ben fôra omai d'avere spinto l'ultimo stral la dispietata corda ne l'altrui sangue già bagnato et tinto ;

et io ne prego Amore, et quella sorda che mi lassò de' suoi color depinto, et di chiamarmi a sé non le ricorda.

### VOI CH'ASCOLTATE

Testo: Francesco Petrarca - Musica: Vincenzo Lo Iacono

Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nudriva 'l core in sul mio primo giovenile errore quand'era in parte altr'uom da quel ch'i' sono:

del vario stile in ch'io piango et ragiono, fra le vane speranze e 'l van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono.

Ma ben veggio or sí come al popol tutto favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno;

et del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto, e 'l pentersi, e 'l conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno

## **SE MAI FOCO**

Testo: Francesco Petrarca - Musica: Vincenzo Lo Iacono

Se mai foco per foco non si spense, né fiume fu già mai secco per pioggia, ma sempre l'un per l'altro simil poggia, et spesso l'un contrario l'altro accense,

Amor, tu che' pensier' nostri dispense, al qual un'alma in duo corpi s'appoggia, perché fai in lei con disusata foggia men per molto voler le voglie intense?

Forse sí come 'l Nil d'alto caggendo, col gran suono i vicin' d'intorno assorda, e 'l sole abbaglia chi ben fiso 'l guarda,

cosí 'l desio che seco non s'accorda, ne lo sfrenato obiecto vien perdendo, et per troppo spronar la fuga è tarda.

## **MINATÙRI**

Testo e musica di Vincenzo Lo Iacono

## Minatùri

'ntà ll'òssa di sta tèrra adduluràta dìntra a st'unfèrnu pi na scòrcia i pàni sa rusicàssiru li càni sa rusicàssiru li càni

#### Minatùri

jàvi la fàcci nìura còmmu a pìci 'ntò vèntri i sta muntàgna spurtusàta e cu li càusi arrupizzàti jàvi li spàddi chìni di dulùri ad ogni mòrti di lu sùli c'è scùru fittu dìntra a stù vaddùni

#### Minatùri

si tu putìssi siminàri o vèntu ma non c'è nùddu, nùddu a t'ascutàri e non c'è 'nnènti ùnni appujàri sta tèsta chìna di pinzèri amàri

#### Minatùri

jò sèntu di luntànu u tò lamèntu 'ntà l'òssa di sta tèrra adduluràta e sùlu pi na crùsta i pàni ci la jittàssiru a li càni

## Minatùri

u tèmpu pàssa e tu si carciràtu pòviru e pàzzu e sèmpri cchiù arraggiàtu e còmmu un mùlu vastuniàtu 'nghiùtti 'nvacàntu e rèsti sènza sciàtu

# Minatùri

si tu putìssi siminàri o vèntu ma non c'è nùddu nùddu a t'ascutàri e non c'è 'nnènti ùnni appujàri sta tèsta chìna di pinzèri amàri

## Minaturi

jò sèntu di luntànu u tò lamèntu

'ntà l'òssa di sta tèrra adduluràta e sùlu pi na crùsta i pàni ci la jittàssiru a li càni ci la jittàssiru a li càni

Minatùri 'ntà l'òssa di sta tèrra adduluràta

# ARRIVÀRU I CAMMÌSI

Testo e musica: Vincenzo Lo Iacono

Arrivàru i cammìsi e manciàmu brudàgghia n'arrivàru un munzèddu accavàddu a nu scèccu senza frènu e ne pàgghia

e strincèru e Bruntìsi còmmu un fèrru a tinàgghia spurtusàru i vudèdda d'un pòviru Crìstu 'ntà sta terra bastàrda 'ntà sta terra bastàrda

Arrivàru i cammìsi
e ghiuttèmu sputàzza
cu di pànzi a purcèddu
scannàru n'agnèddu
e su manciàru 'ntà chiàzza

No lassàru na scàgghia di sta tèrra sarvàggia si futtèru un paìsi e ziccàru i Bruntìsi tutti dìntra a na jàrgia tutti dìntra a na jàrgia

Arrivàru i cammìsi e stu càudu non passa sti fitènti lassàru ogni casa na crùci e nun fètu i pisciàzza

Sùnnu tutti o castèddu abbraccèttu e Barùna cùlu càusi e cammìsi cunsumàru un paìsi e ni mìsiru a gnùna e e ni mìsiru a gnùna e ni mìsiru a gnùna Arrivàru i cammìsi mèntri a fàmi ni mància ammulàmu i cutèddi e chiappàmu i rastèddi fracassàmuci a pànza

Sùnnu chìni i Barùna, chìni finu e cugghiùna e ristàru i Bruntìsi senza càusi e cammìsi malidìtti cammìsi malidìtti cammìsi

Arrivàru i cammìsi e stu sangu no stàgghia aiutàtinni Dìu a stutàri stu fòcu e firmàti sta ràggia

N'affucàmu 'ntò vinu p'asciucàri u dulùri malidìtti cammìsi spugghiàru un paìsi e ora fànnu i patrùna e ora fànnu i patrùna

Tèrra rùssa sciaccàta arrustùta du sùli quantu figghi ammazzàru e 'ntò munnizzàru cèntu tèsti jittàru

Castigàtili Dìu sti fitènti cammìsi 'ntà sta terra spunnàta abbruciàta du suli no ni làssunu 'npàci no no ni làssunu 'npàci no

no ni làssunu 'npàci

## CASTANISÈDDA

Testo e musica: Vincenzo Lo Iacono

Si sènti la vùci du vèntu stanòtti arrivàri ccà chi sciùscia e accarìzza stù màri poi tràsi e si bàgna d'amùri

Jò sèntu abbulàri 'ntò vèntu a to vùci vèrsu unni me e nnènti mi pòti bastàri e ora jò vògghiu turnàri

Castanisèdda tu e trallallèru, là tu Castanisèdda d'amùri murìri mi fa

Castanisèdda tu e trallallèru, là tu Castanisèdda d'amùri pazziàri mi fa

Si sènti la vùci du vèntu stanòtti acchianàri ccà chi sciùscia e accarìzza stù mari e u còri mi trèma d'amùri

Jò sèntu abbramàri 'ntò vèntu a to vùci vèrsu unni me e nnènti mi pòti bastàri e ora jò vògghiu ristàri

Castanisèdda tu e trallallèru, là tu Castanisèdda d'amuri muriri mi fa

Castanisèdda tu e trallallèru, là tu Castanisèdda d'amùri pazziàri mi fa pazziàri mi fa, pazziàri mi...

# FIGGHIA ZUCCARÀTA

Testo e musica: Vincenzo Lo Iacono

Dòrmi dòrmi figghia zuccaràta rèsta 'ncucciunàta 'ncòddu a mmè chi dumàni fàzzu a pignulàta e un piàttu jè tùttu pì te

Dòrmi dòrmi armùzza di li Sànti non 'ntalluntanàri mai di ccà chi stù mùnnu è chinu di birbànti jò ti vègnu apprèssu unni va

Dòrmi dòrmi figghia zuccaràta non ti spiccicàri mai di me chi dumàni nèsci a Mmaculàta sta Madònna russumìgghia a te Oh nìnna nìnna nìni nìni nànna nìnni, nànna oh Oh nìnna nìnna nìni nìni nànna nìnni, nànna oh

Dòrmi dòrmi a màmma o n'àvi abbèntu si non tòrna u pàtri pi stavè Quàntu è dùci stù nasìttu bèddu chi cchiù bèddu nàsu non ci nn'è

Figghia zuccaràta 'ntà stu lettu còmmu a n'aciddìttu apprèssu a mmè dòrmi dòrmi e bivi 'ntò me pèttu nìni nìni nànna nìnni nànna oh

Oh nìnna nìnna nìni nìni nànna nìnni, nànna oh Oh nìnna nìnna nìni nìni nànna nìnni, nànna oh Oh nìnna nìnna nìni nìni nànna nìnni, nànna oh

## PRINCIPÌNU I MALARRÀZZA

Testo: Vincenzo Lo Iacono - Pino Pulllella

Musica: Vincenzo Lo Iacono

E c'èra na vòta un gran castèddu c'èra un Principìnu tàntu bèddu chi chi si rattàva i bàddi tùttu u jòrnu

E mèntri la gènti travagghiàva finu a quànnu u sùli si stutàva stù gran pèzzu di fitùsu sa scialàva

E no, jò non ta dùgnu 'ntè to bràzza o Principìnu i malarràzza l'armùzza dùci di l'amùri me No non mi ziccàri stù cutèddu o gran fitùsu gran purcèdddu mi sta pirciànnu u còri e l'ànima

E no, non ma tuccàri sta figghìtta jò ma tinèva accòssi strìtta st'armùzza dùci di l'amùri me e si, si tu mi zìcchi stù cutèddu e si ta pòrti o tò castèddu a còrpa di cittùna la difènnu

Jè no, o Principìnu i malarràzza ti pìgghiu a pùgna sta facciàzza mi sta sciancànnu u còri e l'ànima e allùra, e allùra è mègghiu ch'à finìsci non c'è cchiù càrni e non c'è pìsci ni làssi 'npàci e ora t'addurmìsci

E c'èra na vòta un gran castèddu c'èra un Principìnu tàntu bèddu chi chi si rattàva i bàddi tùttu u jòrnu

E mèntri la gènti travagghiàva finu a quànnu u sùli si stutàva stù gran pèzzu di fitùsu sa scialàva